# LA INDUSTRIA

### ED IL COMMERCIO SERICO

### Esce ogni Domenica

Un numero arretrato costa cent. 20 all'Ufficio della Redazione Contrada Savorgiana N. 127 rosso. — Inserzioni a prezzi modicissimi — Lettere e gruppi affrancati.

### BACHICOLTURA

E già da qualche tempo che gli nomini di scienza vanno discutendo se la causa della malattia dei bachi da seta si avesse a riconoscerla dalla degenerazione del gelso, o pinttosto (dal baco stesso; so cioè questa mortalità avesse rapporti colla malattia che da tanti anni colpisce gli altri vegetali, o so la fosse un'affezione tutta particolare del baco. Una memoria del rinomato chimico dottor G. Liebig di Monaco pubblicata nella Gazzetta di Augusta e riportata dal Miniteur des Soies, getta un po' di luce sur una quistiono di tanta importanza; e noi non sappiamo far di meglio che darle quella pubblicità che valga a richiamarvi sopra f'attenzione dei Bacologi e degli Stabilimenti Agrari. Ecco la Memoria.

Mercé l'obbligante gentilezza del sig. II. Scheibler di Crefeld, mi fu possibile di constatare un certo numero di fatti che, a mio avviso, possono rischiarare fino a un certo punto le cause della malattia del baco, tanto disastrosa pella industria agricola.

Per poter giudicare questa malattia, era prima di tutto indispensabile d'esaminare attentamente gli alimenti che compongono il nutrimento del baco nei diversi paesi di produzione ove esiste il male.

Il sig, Scheibler ha saputo procurarmi della foglia di gelso della China, del Giappone, della Lombarpia, dei Piemonte e della Francia, ed in quantità tale da peter farne un'analisi scrupolosa. Un abilissimo e coscienzioso chimico, il dottor Reinchenbach, ha voluto incaricarsi di questo esame, e sono appunto i risultati delle sue osservazioni che vado a comunicare.

Il sig. Scheibler mi scrive rapporto all'origine delle foglie: « In quanto alla foglia della China e del Giappone, io non ho dati positivi sulla specio dei gelsi dai quali venno presa, in ogni caso è della foglia sana. »

I risultati ottenuti appoggiano l'opinione da me già emessa sulla natura della malattia del baco.

È un fatto generalmente riconosciuto, che dalla semente importata dalla China e dal Giappone si ottengono dei bachi che non presentano il minimo sintomo di malattia, ma i di cui discendenti contraggono il male alla seconda od alla terza riproduzione. Mi pare che questo fatto escluda l'esistenza di un germe di malattia che si comunica agli uni e non agli altri, poichè non si potrebbe spiegare la causa per cui i bachi nati da semente importata restino sani, mentre le generazioni che susseguono s'ammalano e periscono, sebbene educate nelle identiche condizioni.

Da quanto si ha potuto osservare, il haco viene attaccato dalla malattia dominante prima o immediatamente dopo l'ultima muta e perisce avanti di filare il bozzolo. Secondo tutto le apparenze, manca al suo corpo una sufficiente provvisione della materia necessaria a produrre il bozzolo; e quindi è l'insufficienza di questa materia quella che compromette il bozzolo e cagiona la morte dell'insetto. Ora, è incontestabile che il nutrimento deve escretare una influenza capitale sulla produzione di questa materia indispensabile, e si deve accettare come la più propria al baco, la foglia che ne fornisce il maggior quantitativo.

La seta contiene molto azoto, formato nel corpo del baco dall'assorbimento delle foglie del gelso che ne racchiudono una grande quantità; e quindi si più giudicare del mento del nutrimento, dalla maggior o minoro quantità d'azoto ch' esso contiene.

La salute e lo sviluppo completo d' egni animale dipende naturalmente dal suo nutrimento; una diminuzione nella quantità di questo alimento contraria lo sviluppo dell' essere, e diminuisce le sue forze di resistenza contro gli accidenti esterni. Un cibo difettoso compromette la sua salute e lo rende molto più accessibile alle malattie.

Per svilappare ciò che segue, è necessario di ricordare che la massima quantità di cibo che un animale può consumare deve stare in proporzione eguale col volume de' snoi organi digestivi, ed al di là di un certo quantitativo, l'animale non può consumare. Egli è d'anque evidente, che un animale cho mangi due generi di alimento uno, dei quali contenga, nello stesso peso, una maggior quantità di materia nutritiva, deve consumare una più grande quantità di quello che ne contenga meno per stabilire un equifibrio ed assorbire la stessa quantità di materia. Così, per esempio, all'uomo abbisogna, riguardo al peso, una minor quantità di pane e di carne presi assieme che di solo pane, e minor quantità di pane che di pomi di terca.

Partendo da questo principio, se si esamina la foglia dei gelsi dei varri paesi, si troverà una grande differenza nella loro composizione, e che la foglia della China e del Giappone contengono più materia setifera delle altre

L'anasili espressa in cifre ha dato i seguenti risultati sulla quantità di azoto contenuta nelle diverse provenienze:

Giappone, China, Piemonte, Alais, Brescia 1/3, 22 3, 13 2/3, 36 1/2, 34 2, 38 2/2, 34 3/2, 49

ed in materia nutritiva e setifera

Giappone, China, Piemonte, Alais, Brescia 20, 59 19, 56 14, 93 14, 62 21, 0

Queste cifre dimostrano che la foglia dei gelsi del Piemonte e di Alais contengono quasi un terzo meno della sostanza necessaria agli organi fisici del baco, che quella proveniente dal Giappone e dalla China. Se queste proporzioni venissero confermate da susseguenti analisi e riconosciute esatte, si potrebbe istituire delle conclusioni di una grande importanza.

Egli è manifesto, che se un dato numero di bachi consumano 1000 grammi di foglia del Giappone e della China e la stessa quantità di foglia del Piemonte o di Alais, assorbano colla prima da 195 a 206 grammi di materia propria all'alimentazione del sangue ed alla formazione della seta, nel mentre non ne troveranno nella seconda che 149 grammi. Da ciò ne consegne che gli stessi bachi, per trovare no nutrimento sufficiente, dovranno consumare 1400 grammi di foglia del Piemonte o di Alais, in rimpiazzo di un chilogrammo di quella della China o del Giappone.

Non si può negare che questa ineguaglianza debba avere una grande influenza sulla costituzione del baco. Nutriti colla stessa quantità di foglia, i bachi allevati in China od al Giappone devono essere più robusti e più abbondanti in materia setifera di quelli allevati in Piemonte od a Alais.

Non si può supporre che sur un munero di mille bachi, per esempio, ciascuno consumi la stessa quantità di foglia, poiche ciò diponde dalla costituzione particolare dell'individuo, dovuta alla razza o all'origine; ma si può ammettere sonza tema d'ingamarsi, che i discendenti di una razza non si trovano in grado di consumare una quantità maggiore della generazione precedente.

Applichiamo questa osservazione ai bachi che, nati da semente del Giappone o della China, sono nutriti con foglia del Piemonte o di Alais. Allora quel dato numero che consuma un chilogrammo di foglia chinese o giapponese, non potrà consumare che un chilogrammo della francese o piemontese, o così perderà un terzo della sostanza nutritiva e setifera assorbita dalla generazione precedente. In conseguenza, se una data quantità di foglia di gelso della China o del Giappone è riconosciuta necessaria per l'alimento del baco, questa stessa quantità è insufficiente in Francia od in Piemonte; e questa insufficienza farà sentire i suoi cattivi effetti sulle riproduzioni, quali saranno quindi più deboli in quanto allo svituppo degli organi ed alla facoltà di resistere agli accidenti esterni.

Si può migliorare una razza con un alimento più ricco in sostanza nutritiva e portare i discondenti alla robusta costituzione de' suoi antenati, ma in caso diverso, al terzo anno essa è affatto degenerata.

Cosicche, nel mentre la prima generazione del seme importato dalla Chiua e dal Giappone, appunto perche discendente da una razza forte, consuma ancora tanto che basti a far sentire il rumore ben conosciuto del baco che mangia, e può trovare un nutrimento sufficiente alla produzione del bozzolo; questa facoltà diminnisce sonsibilmente nelle susseguenti generazioni, in causa di un nutrimento incompleto.

Da una generazione più debole si sviluppa di conseguenza una semente inferiore, e la circostanza che il haco che proviene da questa più non si nutrisce vigorosamente, è riguardata dagli educatori come una trasmissione della malattia, e si riunarea una sensibile differenza nella sua grossezza.

Molti bachi perdono la facoltà di compiere le mate e quelli che arrivano a fare il bozzolo, lo fanno molle e difettoso: le crisalidi restano più lungamente rinchiuse nel bozzolo e la farfalla piccola e inerto ne' suoi movimenti, ha spesse volte le ale storpiate.

Tutti questi segni sono l'effetto d'un nutrimento incompleto e d'una razza degenerata, ma non di una malattia particolare alla spezie; ciò che viene auche rimarcato nella importazione del bestiame.

In Europa, l', educatore del haco da seta non è come in China od al Giappone, l'agricoltore che pianta da lui stesso i suoi gelsi e li cura con grande attenzione, qualumque ne sia l'origine. Il più semplice agricoltore sa che si danno differenti specie di fieno e che certe qualità sono più favorevoli che certe altre alla nutrizione, e rendono più in qualità ed in quantità. L'agricoltore ignora tutto questo riguardo al baco, e se persiste a credere che tutto dipenda dall'organismo dell'insetto, in luogo di ricercare le cause della sua decadenza nella insufficienza della materia nutritiva e setifera, contribuisce a far progredire la ruina della industria sericola.

Per terminare, mi permetto un' osservazione relativa alla foglia dei gelsi di Brescia, che, come tutte quelle che sono utilizzate in questo paese per l'alimento del baco, sono ricche in azoto quanto quelle della China e del Giappone. Questa foglia, comparata con queste ultime, presenta una sensibile differenza nel suo volume. Quella della China e del Giappone che venne analizzata, ha tutto il suo sviluppo: quella della China è della larghezza della mano, grossa, e nella sua freschezza dev'essere piena di succo e di nutrimento, nel mentre la foglia Lombarda, messa a confronto, è più piccola di un terzo, più sottile e probabilmente più giovane. In nozione generale, la foglia giovane è più ricca in azoto che quella che ha raggiunto tutto il suo sviluppo, ed è probabilissimo che della foglia più giovane della China o del Giappone avrabbe dato all'analisi una maggior quantità di azoto che quella di Brescia.

Dall' esperienze dell' agricoltura noi sappiamo che gl' ingrassi hanno una decisiva influenza sulla quantità dell' azoto che contengono le piante e che in China e nel Giappone si concima accuratamente ogni pianta dalla quale si voglia ottenere una raccolta. Le opere chinesi sulla coltura della seta cominciano sempre dalla coltivazione del gelso come albero e come arboscello; e possiamo giadegare dell' importanza che vi si annette, dalle cure che il contadino chinese accorda a tutto quanto ha riguardo al nutrimento del baco.

Le moterie di cui sono composte le ceneri delle feglie che ci vennero trasmesse, ci portano alla conclusione che desse provengono da gelsi con-

cimati.

Si trova nelle opere chinesi (the chinese miscellany; on the silk manufacture and the cultivation of the Mulbery n. III. Printed at the mission Pres: Shanghai, 1849) che in molte provincie della China il contadino tratta il suo gelso presso a poco come il vignamolo europeo tratta la sua vite. Si usano tutte le attenzioni nella potatura e si osservano a tale riguardo le prescrizioni più minuziose.

L'educatore curopeo deve apprendere a seguire esattamente e coscienziosamente l'esempio e le prescrizioni del suo maestro il villico chinese. Allora soltanto egli potrà metter riparo al male che minaccia la sua esistenza. Bisogna dunque coltivare il gelso in condizioni di avere foglia come si ha in China ed al Giappone, ove si usa un concime che possa rimpiazzare quelle materie che la pianta estrae dal terreno. L'indicazione di un ingrasso adatto avrebbe le suo difficoltà, pelle differenti qualità dei terreni: per l'uno basterà forse il semplice concime con caice, per un altro con acido solforico, per un terzo ci vuol forse sale, cali e per un quarto una mescolanza dell'uno e dell'altro.

La natura dà all' nomo tutto ciò che domanda in cambio delle sue pene; essa lo ricompensa pel suo lavoro, o lo punisce pella sua negligenza. Tale è la legge.

e ta tegge.

C. DE LIEBIG

### ESPERIMENTI PRECOCI

### DELLE SEMENTI DI BACHI DA SETA.

Stabilimento di Torino.

BOLLETTING FINALE - 10 APRILE

### Giappone d'origine

| Campione | N. | 1 | esito | ottimo. |
|----------|----|---|-------|---------|
|----------|----|---|-------|---------|

2 sottimo.
3 sottimo.

4 ottimo. 5 ottimo.

, (i ) ottimo. , 7 , buono.

8 cattive.
28 beene.

Razze gialle diverse,

Campione N. 9 (Anatolia) esito cattivo.

10 (Romagua) esito cattivo. 11 (Portg<sup>o</sup>) esito mediocre. 26 (Corsica) esito cattivo.

### Giapponese riprodotta in Italia.

Campione N. 12 esite ottime.

# 13 buone.
# 14 buone.
# 15 ottime.

16 buono.
 17 buono.
 18 buono.

48 \* buono.
19 \* mediocre.

20 » buono.

21 cattivo.

22 · ottimo.23 · mediocre.

• 24 • cattivo.

25 • mediocre.

27 • mediocre.

Delle razze di 1.º importazione i numeri 1, 2, 3, 4 c, 5 appartengono alla Ditta C. Baroni di Torino; il N. 6 ai signori Fratelli Barberis e Rovera di Dromero, importazione diretta della stessa Ditta C. Baroni; il N. 7 al sig. Paganini Francesco di Milano.

Delle riproduzioni i N. 12 e 15 appartengono alla Ditta G. Baroni di Torino; i N. 13 e 14 al sullodato signor Paganini Francesco; il N. 16 al signor Stefano Baroni di Sovere nel Bergamasco; il N. 18 ai suddetti signori Fratelli Barberis e Rovera, confezione propria; i N. 20 e 22 alla signora Giaseppina Viscontini di Milano.

#### OSSERVAZIONI

L'esito finale dei nostri esperimenti varia per nulla gli apprezzamenti pubblicati nel nostro 3.º bollettino del 25 marzo.

Tutti i campioni delle razze giapponesi di origine finireno benissimo come avevano cominciato e prosegnito; e tutti i bachi si distinsero sino agli altimi giorni per vigoria, voracità e sollecitudine nel compiere le diverse fasi, in modo che nati solo da tre a cinque giorni dopo le riproduzioni, finireno per salire al hosco prima delle medesime.

I campioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ci hanno dato bozzolo verde di huona razza annuale, ad eccezione del N. 4 nel quale troviamo due bozzoli bianchi pure annuali sapra oltre 75, e del N. 7 che contiene pure un bozzolo bianco.

Il N. 28, bianco e verdastro, ci pare appartenere alla razza bivoltina.

Il N. 8, classificato male, ebbe una nascita imperfetissima per causa di avarie sofferte nel viaggio dal Giappone all'Europa, ed i bachi usciti portarono sino dalla nascita le consegnenze di questa alterazione. Infatti, essi procederono sempre con irregolarità ed al sortire dalla ultima malattia, o dopo pochi giorni, finirono per soccombere. Questo difetto di conservazione nel some non stabilisce, a nostro giudizio, una ragione di cattiva prevenzione circa le razze giapponesi di origine, perciocché è accertato che le avarie nel corrente anno si limitano a pochi lotti di somente.

Queste razze, giapponesi d'origine, formano una buona parte delle provvisioni pel prossimo raccolto e l'Italia ha ragione di andarne lieta, perocchè i coraggiosi industriali che si occupano di questo commercio, non scoraggiati dal disastro dell'anno corso, gli hanno procurato oltre a tre quarti delle migliori sementi in questa campagna state esportate da quelle loutane regioni. Le razze gialle, che sino all'età critica ci ave-

Le razze gialle, che sino all'età critica ci aveano lasciate ancora lusinghiere speranze, dopo finirono per essere travolte nel turbinio del morbo che da tanti anni desola le nostre bigatticre.

Noi abbiamo esperimentato:

1. La razza di Anatolia, che un fornitore di seme di Smirne ci ha inviato come campione, a constatare che la malattia era scomparsa da quella provincia sericola;

2. La bella razza degli Appennini, che l'anno scorso fece ancora buona riuscita in molte provincie

dell'Italia centrale;
3. La Corsica, dataci per tale da uno fra i più
stimabili nostri industriali;

4. La razza portoghese.

Le prime tre razze, nate bene, soffrirono alla 1. e 3. malattia, e alla 4. finirono per scomparire; la razza portoghese progredi sempre con liete speranze sino alla 4. malattia, dalla quale sorti con perdite piuttosto gravi. bachi rimasti progredirono ancora bene e senza notevoli indizi di atrofia sino alla salita, al qual punto successero nuove perdite.

L un quadro sconfortevole sotto il punto di vista che solo le razze gialle possono recare la vera abbondanza nei raccolti, e che pur troppo anche quest'anno molti coltivatori hanno appoggiato sulle medesime tutte le loro speranze. Noi crediamo però non sia tale da perdere affatto il coraggio. Anche negli anni 1865 e 1866 alle nostre prove abbiamo avuto risultati assai mediocri da importanti lotti di questo seme, che poi all'epoca normale ebbe un successo soddisfacente presso i coltivatori che con un'accurata educazione procurarono di combattere e di rendere meno grave la malattia, e specialmente se allevate in partito frazionate e in località favorevoli per ventilazione e freschezza.

Le razze giapponesi riprodotte in Europa ebbero

in generale un soddisfacento risultato. Sopra 15 numeri troviamo 3 successi completi, 6 huoni, 4 mediocri o 2 soli cattivi.

I risultati ottimi si referiscono a due piccoli letti riprodotti nelle montagne dell'Ossola e il terzo a Zavigo in Svizzera, regione lontana dai centri di riproduzione: i 6 buoni sono costituiti da sementi confezionate colle cure volute e in località convenienti; i 2 cattivi provengono dalla piannea ove l'educazione del baco si esercita sopra notevole scala. Questi fatti possono servire di guida a chi intende fare educazione di semente riprodotta. La provvedano in regioni montuose lontano dai germi dell'infeziona dominante ad almeno da confezionatori intelligenti ed onesti e ne avranno un successo soddisfacente, specialmente se incontreranno una stagione favorevole che permetta di compiere l'educazione nel periode ordinario per queste razze, che non deve occedera i trenta giorni. Se invece preferiscono il buon mercato, e comprano seme proveniente da principali centri della nostra produzione serica, da confezionatori che fanno la specu-laziono di acquistare sni mercati i doppioni e le macchiate ad un terzo del prezzo ordinario dei bozzoli e collo scopo unico di fare una produzione di seme a buon mercato, allora questi coltivatori si battano il petto se la sventura, che essi medesimi si sono portali a casa, viene poi a trovarli quando sarebbe il tempo di raccogliere il frutto delle loro fatiche.

Il direttore dello stabilimento Bahoni Caloandro.

### Cose di Città e Provincia.

Fra gli esercizii del corpo che accrescono lo sviluppo fisico e morale dell'uomo, tiene certo il primo posto quello della equitazione. Oramai è noto a tutti quanta potenza eserciti il fisico sul morale: mens sana in corpore sano dicevano gli antichi, e con ragione. Il coraggio, la prodezza, gli atti generosi partono scupre da quelli che soppero curare lo sviluppo delle loro forze fisiche.

Egli è pertanto colla massima compiacenza che vediamo la nostra gioventù darsi adesso all'esercizio della equitazione e tornarla in vita con frequenti cavalcate, quali servono poi anche a rendere più animati e più brillanti i pubblici passeggi.

Peccalo però che la città nostra, tanto avanzata per altre istituzioni, difetti di un Maneggio coperto senza di che non si potranno mai raggiungere certi progressi; ma confidando nel buon volere de cittadini, ci lusinghiamo di voderlo sorgere in breve tempo effettuato. In quanto al locale dovrebbe pensarci un poco anche il Municipio.

A tener viva questa salutare istituzione, sarebbe molto opportuno di pensare anche alla formazione di un piccolo Squadrone di Guardia Nazionale a cavallo, tanto più che ci consta positivamente che molti signori dilettanti entrerebbero di buon grado a farne parte. Ritorneremo sull'argomento.

# PARTE COMMERCIALE S e & o

Udine 13 aprile.

La nostra piazza ha continuato nella inazione per tutto il corso della settimana che si chiude, e per poco che perduri ancora quella riserva cui si trovano obbligati i negozianti pello stato di malessere profondo che pesa su tutti i commerci, e pelle notizie che si ricevono dai mercati di consumo, non sappiamo per dir vero se i corsi attuali potranno mantenersi a lungo, senza andar soggetti a qualche degradazione più o meno sensibile. È un fatto intanto che in giornata non si potrebbero più raggiungere i prezzi che si sono rifiutati quindici giorni or sono; e come i filandieri non si sentono ancora disposti di decampare dalle primitive loro pretese, ne deriva un completo arenamento nelle transazioni.

A peggiorare la situazione delle sete si presenta adesso la quistione del Lussemburgo, che si teme possa trascinare l'Europa in una generale conflagrazione; ed è ben naturale che più che alla riuscita buona o cattiva del vicino raccolto, si guardi in questo momento alla piega che possono assumere le vertenze politiche.

Siamo dunque sotto la pressione di serie inquietudini; e nello stato attuale delle cose, le transazioni si limitano esclusivamente ai bisogni correnti del consumo, quali si riducono alla più stretta necessità.

Tanto in Francia che in Italia si nutrono buone lusinghe sull'esito delle sementi di quest'anno che già si dispongono da per tutto alla covalura; e se i tempi volgeranno favorevoli, è da ripromettersi un raccolto almeno discreto, malgrado la constatata scarsezza del seme.

#### Nostre Corrispondenze.

Lione 8 Aprile.

Vi confermiamo gli ultimi nostri avvisi del primo corrente e non abbiamo notevoli cambiamenti a segualarvi sulla situazione del nostro mercato della seta, che per tutto il corso della settimana passata ha mantenuto un' aspetto pinttosto monotono e senza spirito. La domanda si è limitata ai puri bisogni del consumo, che sebbene abbastanza regolari sono del resto molto limitati. E non la può andare diversamente colla disposizione generale degli animi; e fin tanto che manchera la confidenza e la fede nell'avvenire non si può ripromettersi di vedere il consumo e l'industria ab-bordar francamente gli affari. In una parola, si potrà ben lavorare come si fa in questo momento, ina senza slancio e senza vigoria.

La ricerca delle greggie fu in questi ultimi giorni alquanto più sentita che pei lavorati, in cansa che i filatoi cominciano a manifestare dei pressanti bisogni; e ne abbiamo nna prova nei risultati della stagionatura che ha registrato 438 numeri di greggie, contro 371 di trame ed organzini. Eppoi vi è forse maggior considenza che in fabbrica, altesochè il filatojere si preoccupa maggiormente dell'esito problematico della nuova raccolta, e dei prezzi elevati che sì dovra pagare pei bozzoli. Ed è appunto all'appoggio di questi riflessi che si deve attribuire una vendita à livrer che ci vien segnalata da Marsiglia, di 1000 chilogrammi di greggia di Siria del nuovo raccolto a fr. 103. E crediamo di non mgannarci nell' asserire che dificilmente si avrebbe trovato qui da noi un compratore a simili condizioni. Non è già che si trovi il prezzo esagerato, vista la posione dell'articolo, ma qui mancherebbe il coraggio per iscontare l'avvenire, e si è piuttosto rassegnati a pagare i più alti prezzi, quando però lo permettes-sero le domando del consumo. Tale è adunque la disposizione generale degli animi, che non si vuole, sotto verun pretesto, correre dei pericoli ed esporsi a disinganni.

Il quadro delle esportazioni dei tessuti di seta durante i due primi mesi di quest'anno, comparati con i due primi del 1866, presenta una sensibile diminazione nelle stoffe unite, che pella sola Inghilterra tucca la cifra di 18 milioni. Non possiamo peraltro ritenere che il consumo inglese abbia realmente provato una siffatta riduzione; ma siamo portati a credero che certi mercati aperti in America alla esportazione inglese, siano adesso chiusi o non diano più gli stessi risultati.

Ci scrivono dal mezzogiorno che dopo alcani giorni di vento freddo che fece temere pella vegetazione di gelsi, la temperatura si è alfine raddolcita. Si rifiene che le provviste del seme siano di un terzo meno quelle degli anni precedenti, ma all'incontro le nascite procedono generalmente abbastanza soddisfacenti. Le provenienze del Giappone d'importazione diretta e le rigroduzioni, formano il fondo della raccolta, ma le razze gialle indigeni sono ancora in buon numero per portare dei gravi danni nel caso che mancassero.

### Milano, 10 oprile.

A dimiunire l'impulso favorevole che avevano sentito gli affari serici negli scorsi giorni, vi hanuo contribuito le preoccupazioni suscitate dalla politica, il notabile ribasso dei fondi pubblici e l' aumento dell'agio soll'oro, portato altre al 10 per % 1

rispetto alle cedole di banca; è pure da valutarsi lo scarsissimo deposito ed i tennissimi arrivi delle sete lavorate e greggie fino e belle, su cui volge ognora più insistente la ricerca malgrado tutte le difficoltà dell' attuale situazione.

Segnalansi fra i prescelti gli organzini 16/20, 18/22 e 20/24 d'ogni categoria, i quali ottennero per qualche l'alla esistente i pioni prezzi già ricavati non senza qualcho piccolo aumento.

Gli organzini belli correnti e secondari di titoli più toudi, provarono invece qualche frazione di ribasso. Per organzini classici 18/22 si ottennero ancora it. L. 132 c 133; sublimi da L. 129 a 130; 20<sub>1</sub>24 belli netti a 126; 22<sub>1</sub>25 a 123; belli correnti a L. 119; correnti a 115; 24128 a 113; 26,30 a 108, valuta legale. Gli scadenti assai trascurati.

Le trame belle, sempre gustate ma pressoché introvabili, maŭtennero per qualche balla isolata i prezzi già realizzati; il titolo da 20 a 28 è ancora il preferito, e reggesi da L. 114 a 118 senza esigenza di qualità classica o sublime; basta il lavorerio accurato.

I rimanenti titoli di sorta correnti subirono la conseguenza della sfiduciata situazione, si lasciano negletti, e non vendibili che dietro ribasso; le trame, 28/32 di questa categoria ricavate a L. 101 c 102; 28|34 a 98 c 99 : scadenti 32|40 a 88; 36,50 grumellose a L. 80.

Ormai di greggie superlative fine, quasi più non se ne rinvengono, eccetto qualche lievissima porzione; sarelibero aggradite le 9/11 a 115 e 117, per lavoro di strafilati o trame a 3 capi, richieste e mancanti.

I tercitoj esigendo provvista, banno metivato qualche affare in greggie più tonde, cioè 11/14: 12/15 ; 13/17, belle correnti venete e trentine, coi prezzi di L. 101; 99; 96; composti simili da L. 85

I cascami al ribasso di alcone frazioni.

Per quanto concerne le sete greggie asiatiche non si è provato ricerca che merita rilievo; qualche isolato affare contrattato senza esito, perche a Loudra non si vuol concedere ribasso, tanto meno alla sorgente. Rilevasi soltanto un maggior deposito di Bengala.

Le lavorate di questa categoria rimasero dimenticate, eccetto la vendita di qualche balla di China

e Giappone in prezzi fermi.

Nel complesso si desume, che le quotazioni attuali benché apparentemente stazionarie, positivamente rispetto all'estero dinotano qualche degrado, a causa del rialzo dell' oro.

#### GRANI

Udine 13 aprile.

La calma ha continuato senza interruzione per tutto il corso della settimana, con affari molto fimitati, per non dir quasi nulli, mancando affatto la domanda. I corsi hanno in consegnenza sofferto qualche leggiera diminuzione, particolarmenete pei Granoni che furono proprio negletti.

#### Prezzi Correnti.

| Formento   | L. 19.— L.   | 20.—  |
|------------|--------------|-------|
| Granoturco | ,, 950 ,, ,, | 10.—  |
| Segala     | ,, 11 ,, ,,  | 11.25 |
| Avena      | " 10.50 " "  | 11    |

Legnago 6 detto. - I risi si sono sostenuti e seguirono più affari del solito per maggior concorso di compratori, con poca variazione nei prezzi in confronto dello scorso mercato. I frumenti rimasero stazionari, i formentoni in migliore merca.

Prezzi praticati in valuta e peso abusivo, cioè col marengo a L. 25 ogni sacco veronese, equiva-lente a ettolitri 1,147, ossia chilogr. 33, 34 ogni 100 libbre sottili:

Riso bianco novarese da L. 41.— a L.46.— 52.- · sopraffino 49.-mercantile 34.50Permento per pistore mercantile 99.-Formentone giallomino 11.75ordinario 10.50

## A COMODO DEI CONSUMATORI È APERTA

IN BORGO S. BORTOLOMIO, CASA SOMEDA

### UNA DISPENSA

### A PREZZI MITISSIMI.

di tutte le specialità farmaceutiche nazionali, ed estere di pronta efficacia e garantita provenienza, cioè: pillole, polveri, sciloppi, tiuture, elixir, acque vegeto-aromatiche, olii, e altri preparati igienici; è abbondantemente provveduta d'ogni articolo di Drogherie, di tutti i preparati chimici, d' acque minerali delle più classiche sorgenti, e di molti medicinali approntati; inoltre è bene fornita di cinti, calco per variei, cinture, glisso-pampe, eguisier, siringhe, e di tutti i meccanismi ortopedici del giorno. Tieno ancora un

### DEPOSITO SANGUETTE

a prezzi ridotti

La straordinaria riduzione dei prezzi e l'abbondante provvista di tanti articoli danno lusinga di buon successo-

Il Proprietario G. Zandigiacomo.

### EMMINENTE PUBBLICAZIONE

NUOVA RACCOLTA

### DI SCRITTI INEDITI

di Giuseppe Giusti

Tratti dagli autografi

Elegante volume al prezzo di L. 1,50 che sarà spedito franco per tutto il Regno a chi rimetterà l'importo di esso in vaglia o francobolli, a PIETRO PAPINI già Direttore delle Poste, Firenze, Sarà fatto il consucto sconto a chi piacesse acquistar un numero considerevole di copie.

### Reclamo.

La Repulenta Arabica DU BARRY di London ha operato 08,000 guarigioni senza medicina e senza puegare. Essu la economizzaro mille volte il s o prezza in altri rimedii, restitucudo la perfetta salute degli organi che serveno alla digestione, dei nervi, polmoni legato e membrana mucosa, anche si più sfiniti di forze, nelle cattive e laboriose degestioni (dispepsie), gastriti, gastratgie, stitichezza abituale, emorroidi, glandole, ventosità, pulpitazioni diarrea, gonfiamento, capagiro, zufolamento d'orecchi, scidità, pituite, acusee a vomiti anche in tempo di gravidanza, aolori, crudezze, gran hi e vointi anene in tempo di gravinazza, acion, crutezza, gran ir e spasini di stomaco, insomia, tosse, oppressione, asma, hemchite, tisi (consunzione), cruzioni, malineonia, di perimento, reumatismi, gotta, felibre, catarri, isteria, neuralgia, vizio del sangue, flusso bianco, i pallidi cultori, idropisia, moncanza di freschezza d'energia

Estratti di 65.000 guarigioni. - N. 52.081; il signor duca di Pinskow, maresciallo di corte, d'una gastrite. — N. 57,916: la signora Murio July, di 50 anni di stitichezza, difficoltà di digestione, offezioni nervose, asnin, tosse, flati, spasimi e mausee. - N. 57,916:

zioni nervose, asini, tosse, nat, spasini e matsee, — N. 57,916; a S' io fossi P Imperatore, ordinerei che tutti i soldati affievoliti ne fucessero usa. Chevillion, ufficiale di sonità. n Casa BARRY DU BARRY, via Provvidenza, N.54 Torino, in scatola 1 pl chil. fr. 250; 112 chil. fr. 450; 1 chil. fr. 8;2 chil. o 1 pl fr. 17.30; 6 chil. fr. 55; 12 chil. fr. 65.— Contro vaglia postale.—La Revalenta al cioccolatte DU BARRY (in polvere), alimento squisito per la colazione e cena, eminentemente nutritivo, che si assimila e fortifica i nervi o le carni senza cagionare mal di capo, ne riscaldamento, no gli altri inconvenienti prodotti dai ciccolatti in uso. Scatola per 42 tazze fr. 2, 50; 24 tazze fr. 4 50; 48 fazze fr. 8; 288 touze fr. 56; 576 touze fri 65.

### DEPOSITI IN ITALIA

Asti, sig. Guglielmini e Socino Droghieri - Bergamo, sig. Gio. L. Terni, farmacista - Bologna, sig. Enrico Zarri -Genova, sig. Carlo Bruzza, farmacista - Milano, Bonaccina, corso Vitt. Em. -- Padova, sig. Teolilo Ronzoni, farmocista - Verena, sig. Francesco Pasoli, farmacista - Venezia, sig. Ponci, farmacista — Udine, sig.t Antonio Filipuzzi.

OLINTO VATRI Redattore responsabile,

# NON PIU' MEDICINE

### SALUTE ED ENERGIA

ottenute senza medicina, senza purganti e senza spese a mezzo della portentesa

### FARINA DI SANITA'

Fevalenta Arabica di Barry di Londra, che guarisco cudicalmente e senza apose le digestioni laboriose, i guatrial, gestralgie, costipazioni, omorroidi, tanori viscosi, finti, palpitezioni, diaree, enfingioni, stordimenti, tintinnio d'orecchie, acidezza, pituite, emicrania, sordita, nausce e vomiti dopo i pasti e per gravidanza, dolori, crudezze, crampi, spasimi ed infiammazione di stomoto, di reni, di ventre, del cuore, dolto casto e della schienz, qualumque malattia di fagato, di nervi, della gola, dei branchi, dei finto, della membrane muscose, della voscion e della bile; insonnie, tossi, oppressioni, asma, cultura, bronchite, tisi (consumzione), serpeggini, ernzioni cutanee, melanconia, deperimento, sfinimento, paralisi, perdita della memoria, diabate, remuntismi, gotta, fobbre, isterismo, il batto di S. Vito, iritazione di nervi, navralgia, vizio a pochezza di songue, clerosi, sopressione, iliropisia, reumi; grippe, nuncanza di freschezza e di energia, ipocondrio. Esse è anche indicata come il miglior fortificante pei ragnezi deboli o per le persono d'ogni età, formando buoni moscoli e carni salde.

età, formanda buoni muscoli e carni satte.

Estratto di 65,000 gnarigioni. — Cura del Papa, altoma 21 Luglio 1866. La solute di Sonto Pedre è eccellente, principalmente dopo che, estenendosi di ogni altro rimedio, fa i suoi posti di Revalenta Arabica Du Barry, la quale operò effetti sorprendenti sopra di lui. Sun Santità non può abbastunzo lodare i vontaggi che risonte da questa conflatte farina e di cui ne prende vantaggi ene risonte ta questa ecemana carran a ai car ne promo un piotto ad ogui pastan Corrispondenza della Cazzetta da Midi. — N. 52,081; il Duca di Pluskow, marescinito di Corte, d'una gastrite. — N. 63,184; la moglie del Sig. L. I. Dury, di Jumet presso Charleroi, di molti anni d'intollerabili softwenza alla stumaco, alle, gembe, reni, nervi occhi ed sila testa. N. 62,815 il Sig. L. I. Noci, di 20 anni di gastrolgia e sollarenze di nervi e di stomaco. — N. 62,475: Sainte-Romaine-des-Isles (Saone-et-Loire) — Sia lodato Iddio! La Revalenta Arabica ha messo fine oi mici 48 anni di orribili sofferenza di stomaco, di sudori nottarni e cattiva digestione. J. Comparel, curato. N. 44,816: Il arcidiacono Alex. Stuart di 5 anni di orribili sofferenza di nervi, reumaticno aento, insonnia e diagnato della vita. — N. 46,210: il medico Dr. Martin d'una gastraigia ed irritozione di stonaco che lo lamava vemitare 16 a 16 vette di giorno per otto anni. — N. 46,218 il colonallo Wetson della gotta, nevralgia e costipazione ribette. N. 49,422: il Sig. natdwin del più completo sfinimonto, paralisi delle triembra, in seguito ad secessi di gioventit. — N. 83,860 Madama Gullord, contrada Grand-Suint-Michel, 47, a Perlyi, d'una tisi polimonare, dopo esser sisti dichiaran incurabile nel 1866 o cho non aven che pochi mesi di vita. Oggi, 1860, essa godo d'una buena solute. Ella economizza mille volte il suo prezzo in altri rimedi ed ha

person 65,000 guarigioni ribelli ad ogni altro trattamento. — Du Barry et Comp., 2, Via Operto, Torino — in scatole di latta, del peso di lib. 1/2 brutta, f. 2.50; di lib. 1, f. 4.50; di lib. 2, f. 8.—; di lib. 5, f. 47.50; di lib. 12, f. 56; di lib. 24, f. 66.

576 tazze, I. 65. Si spediece mediante una veglia poetale, ed un Biglietto di Banca. Le scatole di 56 e 68 lice, franco la provincia.

#### DEPOSITI IN ITALIA

| ASTI    | síg. | Guglielmini e Socino Droghi |
|---------|------|-----------------------------|
| BERGAMO | 1)   | Gio. L. Terni, farmacista   |
| BOLOGNA | 33   | Enrico Zarri                |
| GENOVA  | 33   | Carle Brusza, farmacista    |
| MILANO  | n    | Bonaccina, corso Vitt. Em.  |
| PADOVA  | 3)   | Teofilo Ronzoni, formacista |
| VERONA  |      | Francisco Parali favoracial |

» Ponci, furmacista.

VENEZIA

### BAZAR

GIDRNALE ILLUSTRATO DELLE FAMIGLIE il più ricco di disegni e il più elegante d' Italia

### È pubblicate il fascicole di Dicembre

Illustrazioni contenute nel medesimo:

Figurino colorato delle mode -- Figurino di abbigliamenti per fanciulli - Disegno colorato per ricomi in tappezzeria — Disegno colorato per callotta — Tavola di lavori all' uncinetto ed alla reticella - Tavola di ricami in bianco - Modelli tagliati a macchina - Musica.

> Prezzi d'abbonamento Franco di porto per tutto il Regno:

Un anno L. 12 - Un sem. 6.59 - Un trim. 4.

Premio interamente gratuito.

Chi si abbona per na anno riceve in dono un elegante ricamo, campionato in lana e seta sul canevaccio.

Mandare l'importo d'abbonamento o in vaglia postale in lettera assicurata alla Direzione del Bazar, via S. Pietro all' Octo, 13, Milano. — Chi desidera na numero di saggio L. 1.50 in vaglia ad in francobolli.

# SOCIETA' ITALIANA

IMPRESA COLONIALE

promossa DA ATTILIO VALTELLINA di Bergamo coltivazione dello zucchero, cotone, tabacco ed altri generi coloniali.

Sull' estensione di 2000 Ettari di terreno nelle provincie meridionali d' Italia.

CAPITALE SOCIALE

### quattro milioni di Lire

diviso in 8000 azioni da L. 500 cadanna, pagabili per una quarta parte (L. 125) all'atto dell'iscrizione e le altre tre parti in rate non minori di due in due mesi.

L'assemblea geocrale degli azionisti avrà luogo il giorno 15 Maggio 1867 in Venezia nella Sala del Palazzo Manfrin-Sardagna, S. Geremia.

### MANIFESTO D'ASSOCIAZIONE

Nell'intendimente di soddisfare ad un bisogno e di fare cosa utile e gradita, non solo ai Friulani, ma benanco agl'Italiani di ogni regione, il sottoscritto ha divisato di pubblicare una grande Carta Topografica di questa vasta ed importante Provincia, la quale per comprendere i confini politici ed i naturali sarà estesa da Sud a Nord dalla Valle della Goil fino alle laguno Venete sulla lunghezza di chica chilometri 120 dalla Valle del Piave net Callera fino a qualla dell'Italia nel Coniviano sulla

una largezza di circa chilometri 420 dalla Valle del Piave nel Cadore fino a quella dell'Idria nel Goriziano sulle Alpi, e, Venezia e Trieste sul mare.

La carta sarà disegnata el incisa in rame nella scala di 1/100000 del vero colle noime e cogli stessi dettagli della grande Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto pubblicato dall'Istituto Geografico Militare di Milato fin dal 1838, con tutte le variazioni avvenute nel sistema stradalo fino al presente.

Le dimensioni del diargno risulteranno pertanto di met. 1, 50 in lunghezza e met. 1, 20 in larghezza; si dividerà in sci figli della larghezza di met. 0, 60 ed altezza met. 0, 50

Per tal guisa il lavoro che imprendiamo a pubblicare

Per tal guisa il lavoro che imprendiamo a pubblicare tornerà utile a tutti i dicasteri Governativi tanto Givil come Militari, ai Comuni, agl' Istituti d'ogni sorte, agli Avvocati, Notaj, Medici, Ingegneri, Periti Agrimensori, Imprenditori, ed a tutti quelli che coltivano gli stulj Geografici i predici i lle auctività d'Americani del Comunicationi. applicati alla strategia, all'Amministrazione ed alla statistica e che vogliono acquistare un' idea precisa di quest' impor-

e che vogitono acquistare un' idea precisa di quest' impor-tante regione Italiana.

-La carta sarà complotamente stampata nel periodo di un' anno pubblicandone un foglio ogni due mesi.

Il prezzo complessivo dei sai fogli non potrà oltec-passare Italiane Lire 30—.

Tosto che il lavoro per l'incisione sarà stabilito, con apposito avviso verrà annunziato il giorno preciso in cui comingiarà la mubblicazione. comincierà la pubblicazione.

La sottoscrizzione è aperta presso il Negozio dell' Editore Udine li 10 Febbrajo 1867.

PAOLO GAMBIEBASI.

### IL DIRITTO GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA ITALIANA

Si pubblica a Firenze tutti i giorni,

### Prezzo d'associazione

|                | аппо      | semestre | trimestre     |
|----------------|-----------|----------|---------------|
| Regno d'Italia | L. 30     | L. 16    | L. 7          |
| Francia        | · 48      | 25       | → <b>1941</b> |
| Germania       | $\sim 65$ | • 33     | 3             |

a N. 35

Associazione agraria Friulana

### Seme -bacht det Cimppone

per l'allevamento 14868.

Il Banco di Sconto e di Sete in Tarino, per conto del quale questa Associazione, agraria anche nel passato anno obbe ad assumero le soscrizioni per l'acquisto del seme serico giapponese destinato pel prossimo allevamento e non ha guari distribuito in cartoni al prezzo di lire dioci, si è proposto di provvedere alla stessa origino il semebachi occorribilo per l'allevamento a farsi nel venturo 1868.

Tale impresa, posta sotto il egida di un Istituto che gode meritamente la pubblica fiducia, e principalmente affidata alle cure intelligenti della bennota Casa commerciale Marietti, Prato e Comp. residente in Yokohama, di cui il Banco è socio accomandante, offre le maggiori gnarentigio di buon osito. Epperò l'onorevole socio di quest' Associazione agraria sig. Francesco Verzegnassi non esitava ad accettarne l'offertagli rappresentanza per questa ed altre provincie del Regno. Nel quale incarico confidando egli che questa Presidenza volesso accordi favorante interesta per especiale. lesse essergli favorevole, interessavala a provvedere che nel proprio di lei Ufficio venissero aperte e ricevate le prenotazioni del seme suddetto, alle condizioni dichiarate dalla circolare 25 febbraio p. d. del mentovato Banco di sconto e sete, o che qui di segnito si ripetono.

A cosiffatta proposta la Presidenza, sentito il voto d'altri membri della Commissione di provvedimento pel seme-bachi, nel desiderio di giovare ai bachienlteri aderiva, lasciando incarico al sot-toscritto Segretario di esaurire le relative incum-

In ordine a tale disposizione le prenotazioni pel seme-bachi suddetto saranno ricevute presso quest' Ufficio in tatti i giorni dalle ore 10 antim. alle 2 pomeridiane.

#### CONDIZIONI:

4. La semento sarà provvista per conto dei sottoscrittori.

2. Il Banco nulla ometterà affinché detto seme giunga, come in quest' anno, a destino nelle più favorevoli condizione, ed al più tenue costo, non eccedente possibilmente le lire dieci per ogni cartone, franco al suo domiciho in Torino od a quello del suo delegato che ne avrà ricevuta la sottoscrizione.

3. Il mittento pagherà in conto per ogni cartone lire tre all' atto della sottoscrizione, altre fire tre in luglio prossimo, ed il saldo alla consegna del seme, il quale dovra essere ritirato entro un meso dall'avviso che a suo tempo verrà dato dal Banco di Sconto e di Sete, e trascorso questo termine senza che siasi effettuato col residuo pagamento il ritiro di detto seme, s'intenderà essere volontà del sottoscrittore che il medesimo sia tosto venduto per suo proprio conto con a suo favore o danno il beneficio o la perdita che sazà per risultare, e che tale vendita venga eseguita dal Banco stesso.

4. Le sottoscrizioni effettuate sino a tutto il 15 maggio 1867 avranno la preminenza, e qualura per cause indipendenti dal Banco non fosse possibile importare seme sufficiento a coprire la totalità delle sottoscrizioni, ne verrà fatta equa proporzionale riduziono compensando i versimenti fatti; nel caso poi che non venga fatto di trasportarne olcuna quantità, verranno rese ai sottoscrittori lo somme antecipate, senza alcuna ritunuta per qualsiasi tirolo.

Dall' Ufficio dell' Associazione agraria friulana Udine (Palazzo Burtolini) 20 marzo 4867.

Per incarico della Presidenza

Il Segretario L. MORGANTE

### AVVISO.

Dal sig. Luigi Berghinz in Borgo Gemona Calle Cicogna N. 1330 trovasi vendibile Semente Bachi del Ciappone di buona qualità nonché Bivoltina bianca e verde increciata ed anche. a bozzolo giallo a convenienti prezzi.